## QVÆSTIO MEDICA.

QVODLIBETARIIS DISPVTATIONIB VS

MANE DISCYTIENDA IN SCHOLIS MEDICORVM, Die Mercurij, WV. Ianuarij.

## M. BARTHOLOM. BARALIS, DOCTORE MEDICO, MODERATORE.

An Pesti Sola Manifesta?

ESTIS nullà morbi specie desnita, quosuis affectue contra naturam suo sinu comprehendit, modà valgates sina & perniciosi : his duobus esis natura declaratus, nulla aliis signis innestiganda; ingulat etiam fine febre celeriter, sevitque non ministiguam febris 'péstilens quæ sine peste este postilimain samen. Vere & Autumn, nulli pacens net estati ; née sevui, nec parti corporis quam labe su a non inficiax, in est fill bocultum, ni diurinum, aèrem se excepcis. Horrendum illud monstram non solam integras evitates & regiones, sed regna plurima interdum depopulatur, tanto immaniba quanto disputationes de su appropriate propries de successi accumi a successi de successi accumi a successi successi successi successi accumi a successi succe

ecperis. Hortendum illud monfitum non-folium integras ciuitates & regiones, fed regna plurima interdum depopulatur, tantò, immaniùs quantò cius natura ignoratur à pluribus: dictu mitum cum nihil fit hac pestiferà sue conspicuum magis, nil tamen in quo explicando doctorum virorum ingenia minùs conucniant.

TYRPITER (æcuciunt qui me) vis hojeme seus qu'am Hippocrates & Galenus philosophantur; quid absurdius qu'am pestem à celo deducere, cuius vis benefica sublunaria quaeque moderatur ac souet? non cam igniti accendunt comette, imò ne portendunt quidem; hallucinantur; qui è veneno per aèrem disseminato, vel ab illo ridiculo somite non ita pridem ab Italis, consisto eius ortum clicium; frustra sunt qui arcana & occulta eius incunabula credunt, còm ab vna soldare putredine initium ducat, quæ vtplurimùm ab aère tantùm, in primis issque manisestis qualitatibus

vehementer immutato, aliàs verò à prauis alimentis generatur ac sobolescit, omnes humores & spiritus, cuncta viuentia, elementa etiam omnia, vno excepto igne, non absimili lege afficiens.

E Iv s c e m o di putredo, quam & morbofam & violentam nonnulli voçant, longo difat interuallo ab el , quæ fimplici rerum generationi aduccia & oppoita definitur à Philofopho; Corruptio caloris proprij & naturalis in vioquoque humido ab alienă caliditate qua ambientis eft, exteriata. Hae mutatio est estate, lla esta juer; in hae fit difloutio mixti in elementa quæ garisina in eo continebantur; in illa datur recessius à propria natura seu temperamento, à quo qui magis recedit humor, maiorem putredimen contralere dictiur. Hinc petitis & petilientes sebres tunc crudeliss me l'amunt, cùm ab ea insigni proferuntur putredime, quæ aliud est milil, quam summus humorum recessius à sito temperam ento, partim per qualitatum primavum alterationem, partim per alieni corporis admixtionem inductus. Ab hae mente qui recedunt, incertam de febribus putridis doctrinam magno mortalium, dispendio introducunt.

PR 0 1 N D'E vyt moeborum aliorum, sic pestis curatio lege contratiorum promouéda: apage qui neglecià hacaquira lege, bruis etiam perspecta, medica artis mos d'emosisim uspinis commaculant, & auxilia vita & salutis humane in venena transsutant. Atcana procul hine absint & magisteria Paracelsica, vulgaresque antidoti medicorum abusti in vius medicos comparata, pracipue verò metalla, opiata, pulveres ex centrais, vuionibus, lapide Bezatardico, cornu monocerotis ad ludendam plebeculam stêto, quos nonnulli quoque insclusi nullo fructui inspergere non erubescunt. Vitanda hie calidiora omnia, Theriaca, Mithridatium, antidotus de Ouo, confectio Alkermes, aquæ Imperiales & Basilica, quæ com de putredine nil demant, febrilem attum insigniere adaugent; superstitios & nimis imprudenter agunt qui pracauenda aut curandæ pestis gratià arfenicum, meccurium, alièva amuleza de collo gestant a praescribum.

PTIMA & tuta medendiratio, si putredinis, in quå pestis graciona conssisti, incrementum reprimamus, tum exquisità victus lege (qua acris & alimentorum moderationem praefettim contineat) tum prassis vitamque plethoram & cacoch ymiam emendantibus, quæ non minus pestis quàm exterorum præter naturam affectuum cause sunt openyoique; sa hae obstructiones & infarctus, sine quibus putredo vix generatur in viuentibus, reservado excepcional excepcional excepcional in the citra supervisione describes infarctus, sine quibus putredo vix generatur in viuentibus, reservado esta supervisione citra supervisionam, infernò, supernò, ser isa, prout natura in hanc vel illam partem abstessim molitur, vsupatis interea refrigerantibus omnibus, acidis præcipuò quibus vis inestaperiendi, & frequentibus enematis, non neglectis ad erumpentes bubones attrahentibus; quid fripothymia ægtos statigat i vino recreandi vel supervisio, vel generoso aquà multà diluto, quo

100

2 Questio Medica Lutetia Parisiorum agitata, 1628. non præstantius habetur cardiacum; denique mitiscata morbi materià, caloris solius natiui benesicio, catharsis erit instituenda.

Ergo Pesti sola Manifesta.

Proponebat Lutetiz PETRVS GVENAVLT, Genabenss, Anno R. S. H. M. DC. XXVIII.

## DOMINI DOCTORES DISPYTATURI.

M. Petrus Girardet.
M. Antonius Robin.
M. Joannes de Bourges.
M. Guillelmus Belet. P. R. M. Valentinus Hierofme.
M. Jacobus Confinot.

## PARISIIS,

Proftant Exemplaria apud NICOLAV M BOISSET, Typographum, in Platea Malbertina, ad infigne D. Stephani. 1647.

catte there art to 708. In one Wingshis day there de la familie.